This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google books



https://books.google.com



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

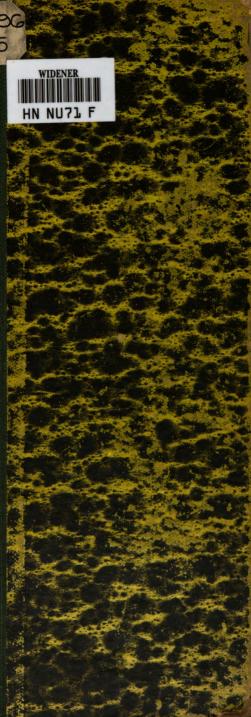

## Harbard College Library



FROM THE

#### LUCY OSGOOD FUND

"To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College." 7595 P. - ( 3546 315 .145

# Francese antico.

## Prime letture.

## SOMMÁRIO.

- I. ANONIMO: Chanson de toile (sec. XII).
- 2. CHRESTIEN DE TROYES: Perceval (S. XII).
- 3. JEAN DE BRAINE: Pastourelle (s. XII).
- 4. Quens de Bethune: Chanson d'amour (s. XII).
- 5. JOFROI DE VILLEHARDOUIN: La conquête de Constantinople (s. XIII).
- 6. Anonimo: Roman de Tristan (s. XIII).
- 7. EUSTACHE DESCHAMPS: Ballade (s. XIV).
- 8. BRUNETTO LATINI: Li Tresors (s. XIII).
- 9. RUSTICIANO DA PISA: Le livre du roy Meliadus de Leonois (s. XIII).
- 10. MARTIN DA CANAL: La Cronique des Veniciens (s. XIII).
- II. CHRISTINE DE PISAN: Ballade (S. XIV-XV).
- TOMMASO DI SALUZZO: Le livre du Chevalier errant (s. XV).
   GLOSSARIO.

Ernsta I on ariand its

## ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO, EDITORI Via della Dogana Vecchia, 26

1902



AVVERTENZA. — Le differenze fra testo e nell'uso degli accenti hanno ragione dai me diversi seguiti nelle edizioni alle quali pote tingere.

E. Mona

#### ERRATA.

No I v. 5 corr. a mont.

» 5 » 9 » li marchis

» » » 36 » incarnacion

» 6 » 91 » approuchiei,

## , i. 'ANONIMO.

## Chançon de toile.

| Reynauz repaire devant el premier front.  Si s'en passa lez lo mes Arembor,  Ainz n'en dengna le chief drecier a mont  E, Raynaut amis!  Bele Erembors a la fenestre au jor  Sor ses genolz tieht paile de color;  Voit Frans de France qui repairent de cort,  E voit Raynaut devant el premier front;  En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor,  Se passisoiz selon mon pere tor,  Dolanz fussiez se ne parlasse a vos!  Jal mesfaistes fille d'empereor,  Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai:  A cent puceles sor sainz vos jurerai,  A trente dames que avuec moi menrai,  C'onques nul hom fors vostre cors n'amai.  Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  Li cuens Raynauz en monta lo degré,  Gros par espaules, greles par lo baudré;  Blond ot le poil, menu, recercelé: | Que Franc de France repairent de roi cort,  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Ainz n'en dengna le chief drecier a mont  E, Raynaut amis!  Bele Erembors a la fenestre au jor Sor ses genolz tient paile de color; Voit Frans de France qui repairent de cort, E voit Raynaut devant el premier front; En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.               | Reynauz repaire devant el premier front.    |    |
| E, Raynaut amis!  Bele Erembors a la fenestre au jor  Sor ses genolz tieht paile de color;  Voit Frans de France qui repairent de cort,  E voit Raynaut devant el premier front;  En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor,  Se passisoiz selon mon pere tor,  Dolanz fussiez se ne parlasse a vos!  Jal mesfaistes fille d'empereor,  Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai:  A cent puceles sor sainz vos jurerai,  A trente dames que avuec moi menrai,  C'onques nul hom fors vostre cors n'amai.  Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré,  Gros par espaules, greles par lo baudré;  Blond ot le poil, menu, recercelé:  En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                          | Si s'en passa lez lo mes Arembor,           | 4  |
| Bele Erembors a la fenestre au jor Sor ses genolz tieht paile de color; Voit Frans de France qui repairent de cort, E voit Raynaut devant el premier front; En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis! Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler. Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                             | Ainz n'en dengna le chief drecier a mont    |    |
| Voit Frans de France qui repairent de cort, E voit Raynaut devant el premier front; En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis! Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                    | E, Raynaut amis!                            |    |
| Voit Frans de France qui repairent de cort, E voit Raynaut devant el premier front; En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                   | Dele Erembors a la fenestre au jor          |    |
| Voit Frans de France qui repairent de cort, E voit Raynaut devant el premier front; En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                   | D Sor ses genolz tient paile de color;      | 8  |
| E voit Raynaut devant el premier front; En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                               | Voit Frans de France qui repairent de cort, |    |
| En haut parole, si a dit sa raison.  E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  Li cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |    |
| E, Raynaut amis!  A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis! Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  Li cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |    |
| A mis Raynaut, j'ai ja veu cel jor, Se passisoiz selon mon pere tor, Dolanz fussiez se ne parlasse a vos! Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis! Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  Li cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler. Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 12 |
| Dolanz fussiez se ne parlasse a vos!  Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  Li cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A mis Raynaut i'ai ia veu cel ior           |    |
| Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai: A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A Se passisoiz selon mon pere tor.          |    |
| Jal mesfaistes fille d'empereor, Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai: A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  Li cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dolanz fussiez se ne parlasse a vos!        |    |
| Autrui amastes, si obliastes nos.  E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai:  A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 16 |
| E, Raynaut amis!  Sire Raynaut, je m'en escondirai:  A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | •  |
| Sire Raynaut, je m'en escondirai:  A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |    |
| A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai. E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler. Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |    |
| A trente dames que avuec moi menrai, C'onques nul hom fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende et je vos baiserai. E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler. Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A cent nuceles sor sainz vos iurerai        |    |
| C'onques nul hom fors vostre cors n'amai.  Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré,  Gros par espaules, greles par lo baudré;  Blond ot le poil, menu, recercelé:  En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A trente dames que avuec moi mentai         | 20 |
| Prennez l'emmende et je vos baiserai.  E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C'onques nul hom fore voetre core n'amai    |    |
| E, Raynaut amis!  L i cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler. Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |    |
| Li cuens Raynauz en monta lo degré, Gros par espaules, greles par lo baudré; Blond ot le poil, menu, recercelé: En nule terre n'ot si biau bacheler. Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |    |
| Blond ot le poil, menu, recercelé:<br>En nule terre n'ot si biau bacheler.<br>Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T i cuene Raynauz en monta la degré         | 24 |
| Blond ot le poil, menu, recercelé:<br>En nule terre n'ot si biau bacheler.<br>Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gras per especial grades per la haudrá.     |    |
| En nule terre n'ot si biau bacheler.  Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |    |
| Voit l'Erembors, si comence a plorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | _  |
| E, Raynaut amis!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 28 |
| E, Raynaut amis!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P. Dermant and I                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E, Raynaut amis!                            |    |

Li cuens Raynauz est montez en la tor, Si s'est assis en un lit point a flors, Dejoste lui se siet bele Erembors.

Lors recomencent lor premieres amors. E, Raynaut amis!

#### 2. CHRETIEN DE TROYES.

Perceval.

Ensi come Percevaus trova en la lande les chevaliers.

E fu el tans c'arbre florissent, Fuellent boscage, pré verdissent, Et cil oisel en lor latin Docement cantent au matin. Et tote riens de joie flame, Oue li fius à la vaive dame De le gaste foriest soutaine Se leva, et ne li fu paine Oue il sa sièle ne mesist Sor son cacéour, ne presist Trois gaverlos, et tout issi Fors del manoir sa mère issi. Et pensa que véoir iroit Ercéours ke sa mère avoit. Oui ses tieres li ahanoient: Bien .xII. ou dis erces avoient. Ensi en la foriest en entre, Et maintenant li cuers del ventre Por le douç tans se resjooit Et por les cans que il ooit Des oisiaus qui joie faisoient: Toutes ces choses li plaisoient. Por le douçor del tans sierain Osta son cacéour son frain, Si le laissa aler paissant Par l'erbe fresce verdoiant: Et il ki bien lancier savoit

28 De gaverlos que il avoit, Aloit environ lui lancant Une eure arrière l'autre avant, Une eure bas et l'autre haut, Tant qu'il oï par mi le gaut 32 Venir .v. chevaliers armés De toutes armes acesmés: Et moult grant noise démenoient Les armes de ciaus qui venoient, 36 Car sovent hurtoient as armes Li rain des kesnes et des carmes. Et tuit li hauberc frételoient, Les lances as escus hurtoient. 40 T i vallés ot et ne voit pas L Ceus ki vienent plus que le pas, Si s'esmervelle et dist: Par m'arme! Voir me dist ma mère, ma dame, Qui me dist que dyable sont Plus esfréé que riens del mont; Et si dist por moi ensegnier Que pour eus se doit on segnier; 48 Mais cest ensaing desdagnerai Que jà voir ne me sainerai; Ains ferrai jà si le plus fort D'un des gaverlos que je port, ς2 Que jà n'aprocera vers moi Nus des autres, si com je croi. Ensi à lui meïsme a dit Li vallés tant que il les vit; 56 Et, quant il les vit en apert Que del bos furent descovert, Et vit les escus formoians Et les haubiers clers et luisans, 60 Et les lances et les escus Que onques mais n'avoit véus, Et vit le vert et le vermel Reluire contre le solel, 61 Et l'or et l'asur et l'argent, Si li fu moult biel et moult gent, Et dist: Ha! sire Dex, merchi!

Ce sont angle que je voi ci! Et dist: Or ai-je moult pécié, Or ai-je moult mal esploitié Qui di que c'estoient dvable: Et ne me dist ma mère fable. Qui me dist que li angle sont Les plus beles coses du mont, Fors Dex ki plus est biaus que tuit; Ci voi jou Damledieu, je quic; Que .i. si bel en i esgart Que li autre, si Dex me gart, N'ont mie de biauté le disme: Et ce dist ma mère meïsme. C'on doit Dieu croire et aorer Et sousploier et honourer; Et iou aouerrai cestui Et tous les autres avoec lui. Maintenant vers tère se lance Et dist trestoute sa créance Et orisons que il savoit, Que sa mère apris li avoit. Et li maistres des chevaliers Le voit et dist : Estés arriers ! K'a tiere est de paor kéus Cis vassaus ki nos a véus: Se nos alièmes tot ensamble Vers lui, il aroit, ce me samble, Grant paour ke ja n'i faurroit; Jà respondre ne nous poroit A riens ke jou li demandasce. Cil s'arriestent, et il s'en passe Vers le vallet, grant aléure, Si le salue et asséure: Vallet, fait-il, n'aiés paor. Non ai-ge, par le sauvéor, Fait li valles, en qui je croi. N'iestes vos Dex? Naie par foi! Qui estes dont? Chevaliers sui! Ains mais chevalier ne connui N'onques mais parler nen oï,

108

112

116

120

124

128

132

136

140

141

Fait li vallés, ne nul n'en vi; Mais vous estes plus biaus ke Dex! Car fusce-jou ore autreteus Ausi luisans et ausi fais! À cest mot s'est près de lui trais Li chevaliers, si li demande: Véis-tu hui par ceste lande .v. chevaliers et .III. pucièles? Li vallés à autres noveles Enquiert et demande et entent; À sa lance sa main li tent, Sel prent et dist: Biaus sire ciers, Vous ki avės nom chevaliers, Que est içou que vous tenés? Or sui-je moult bien assenés, Fait li cevaliers, ce m'est vis; Je quidoie, biaus dous amis, Noveles aprendre de toi Et tu les vius oir de moi. Jel te dirai: ce est ma lance. Dites-vous, fait-il, c'on en lance Si com fac de mes gaverlos? Nenil, vallet, tu iès tous sos; Ains en fiert-on tout demanois. Dont vault mius li .1. de ces trois Gaverlos que vous véés chi; Car, kanke jou voel, en ochi Oisiaus et biestes au besoing, Et si les oci de si loing Que on poroit .1. boujon traire. Vallet, de chou n'ai-jou ke faire; Mais des chevaliers me respont, Dy-moi se tu sés ù il vont, Et des pucièles véis-tu? Li vallés au cor del escu Le prent, et dist tout en apert: Cou ke est? et de coi vos siert? Vallet, fait il, ce est abés, Quant autres paroles me més Oue je ne te quier ne demanc.

Je quidoie, se Dex m'amant, Oue tu nouvieles me desisse Ains ke de moi les apréisses. Et tu vius que je tes apragne! Jel te dirai, coment qu'il pragne, Car à toi volontiers m'acort: Escus a nom çou que je port. Escus a nom? Voire, fait-il: Ne le doi mie tenir vil. Car il m'est a tant bonne foit Que, se nus lance u trait à moi, Encontre tous les cops se trait; C'est li services q'il me fet. tant cil ki furent arrière S'en vinrent toute la porrière Enviers lor segnor tot le pas, Si li dient en es le pas: Sire, ke vous dist cil galois? Ne set mie toutes nos lois. Fait li sires, se Dex m'amant; Que riens nule qu'il me demant Ne le dist-il onques à droit; Si demande kanke il voit, Comment a nom et c'on en fait. Sire, or saciés bien entresait Que Galois sont tuit par nature Plus fol que bestes en pasture. Cis est ausi come une beste: Fos est ki dalès lui s'areste, S'à la muse ne voet muser U le tans en folie user. Ne sai, fait-il, se Dex m'avoie; Mais, ains ke me mece à la voie Kanke il vorra li dirai: Jà autrement n'en partirai. Lors li demande de recief: Valles, fait-il, ne te soit grief, Mais des .v. chevaliers me di. Et des pucièles autresi

Se les encontras ne véis.

176

180

Et li vallés le tenoit pris 188 Au pan del haubert, si le tire: Or me dites, fait-il, biaus sire, Que ç'est que vous avés vestu? Vallet, fait-il, dont ne vois-tu 192 Que çou est de fier .1. haubiers? S'est ausi pesans come fiers. Qu'il est de fier, ce vois-tu bien. De ce, fait-il, ne sai-jou rien; 196 Mais moult est biaus, se Dex me saut. K'en faites-vous? et ke vos vaut? Vallet, c'est à dire légier: S'or voloies à moi lancier 200 Gavrelot ne sajaite traire, Ne me poroies nul mal faire. Dans chevaliers, de teus haubers Gart Dex les bisces et les cers! 204 Que nule hocirre n'en poroie, Ne gaires apriès ne corroie. Et li chevaliers li r'a dit: Vallet, se Damledex t'aït, 208 Se tu me sés dire noveles Des chevaliers et des puceles. Et cius ki petit fu senés Li dist: Fustes vous ensi nés? 212 Nenil, vallet, ce ne puet estre K'ensi péust nule riens nestre. Ki vos atourna donc ensi? Vallet, jou te dirai bien ki. 216 Dites-le dont! Moult volentiers: N'a mie encor .v. jors entiers Oue tout cest harnois me dona Li rois Artus ki m'adouba. 220 Mais or me di dont que devinrent Li chevalier ki par ci vinrent Qui les .III. pucièles conduient; Vont-il le pas, u il s'en fuient? 224 Cil li dist: Sire, or esgardés Le plus haut bruel que vos véés, Que cele montagne avirone;

Là sont li destroit de Valdone. Et ke de çou, fait-il, biaus frère? Là sont li iercéour ma mère, Qui ses tières ercent et èrent, Et, se ces gens i trespassèrent, Il le sèvent, sel vos diront...

## 3. LI CUENS IEHANS DE BRAINE.

Pastourelle.

PAR dessoz l'ombre d'un bois Trovai pastore a mon chois; Contre iver ert bien garnie La tosete o les cris blois. Quant la vi senz compaignie, Mon chemin lais, vers li vois. Aé! La tose n'ot compaignon Fors son chien et son baston; Por le froit en sa chapete Se tapist lez un buisson: En sa fleute regrete Garinet et Robecon. Aé! Juant la vi, sotainement . Vers li tor et si descent; Si li dis: Pastore amie, De bon cuer a vos me rent: Faisons de fueille cortine. S'aimerons mignotement. Aé! Cire, traiez vos en la, Car tel plait oï je ja. Ne sui pas abandonee A chascun qui dist: Vien ca. Ja por vo sele doree Garinez riens n'i perdra. Aé! Dastorele, s'il t'est bel, Dame seras d'un chastel. Desfuble chape grisete, S'afuble cest vair mantel.

Si sembleras la rosete Qui s'espanist de novel. Aé! Cire, ci a grant covent; Mais mout est fole qui prent 32 D'ome estrange en tel maniere Mantel vair ne garniment, Se ne li fait sa proiere Et ses bons ne li consent. Aé! 36 Por ce and he is consent Por ce que bele te voi, Cointe dame, noble et fiere, Se tu vueus, ferai de toi; Laisse l'amor garçoniere, Si te tien del tot a moi. Aé. Cire, or pais, je vos en pri, N'ai pas le cuer si failli; Que j'aim mieux povre desserte Soz la fueille o mon ami. Que dame en chambre coverte. Si n'ait on cure de mi. Aé. 48

## MESIRE QUENES DE BETHUNE.

#### Chanson d'amour.

Molt me semont amors que je m'envoise, Quant je plus doi de chanter estre cois. Mais j'ai plus grant talent que je me coise, Por ce s'ai mis mon chanter en defois; Que mon langage ont blasmé li François Et mes chançons, oiant les Champenois, Et la Contesse encor, dont plus me poise.

La Roine n'a pas fait que cortoise, Qui me reprist, ele et ses fils li rois. Encor ne soit ma parole françoise, Si la puet on bien entendre en françois; Ne cil ne sont bien apris ne cortois S'il m'ont repris, se j'ai dit mot d'Artois; Car je ne fui pas norris a Pontoise.

12

Deus, que ferai? dirai li mon corage?
Li irai je dont s'amor demander?
Oil, par Deu! car tel sont li usage
Qu'on n'i puet mais, sans demant, rien trover.
Et je ne sui oltragos del trover,
Ne s'en doit pas ma dame a moi irer,
Mais vers Amors qui me font dire oltrage.

## 5. JOFROI DE VILLEHARDOUIN.

La conquête de Constantinople.

Quant li marchis fu a Messinople, ne tarda mie plus de cinc jourz qu'il fist une chevauchiee, par le conseil as Grieus de la terre, en la montaigne de Messinople, plus d'une grant journee loin. Et come il ot esté en la terre et vint au partir, li Bougre de la terre se furent assemblé; et virent que li marchis fu a pou de gent. Et vienent de toutes parz, si s'assemblent a sa riere garde. Et quant limar chis oï le cri, si sailli en un cheval touz desarmez, un glaive en sa main. Et come il vint la ou il estoient assemblé a sa riere garde, si leur couru sus et les chaça une grant piece ariere.

La fu feruz d'une saiete li marchis Bonifaz de Montserrat, par mi le gros deu braz dessouz l'espaule, morteument, si qu'il comença a espandre deu sanc. Et quant sa gent virent ce, si se comencierent a esmaier et a desconforter et a mauvaisement maintenir. Et cil qui furent entour le marchis le sostindrent, et il perdi mout deu sanc; si se comença a pasmer. Et quant ses genz virent qu'il n'avroient nule aïe de lui, si se co-

<sup>&</sup>lt;sup>I</sup> Migliore, per questi tre ultimi versi, la lezione del Wallenskold, che traggo dalla Chrestomathie du moyen-âge par G. Paris, E. Langlois, Paris, 1897:

Et se je suis outrajos del rover Si n'en doit pas ma dame a moi irer. Mais vers Amors, qui me fait dire outrage.

encierent a esmaier; et le comencent a laiser. Ainsi furent desconfit par ceste mesaven- 24 re; et cil qui remestrent avuec lui, et ce fu su, furent mort.

Et li marchis Bonifaz de Montferrat ot la teste supee; et la gent de la terre envoierent Iohan-28 la la teste, et ce su une des graigneurs joies a'il eüst onques. Ha las! come doulereus do-129 ci ot a l'empereeur Henri et a touz les atins de la terre de Romenie, de tel ome per-32 re par tel mesaventure, un des meilleurs barons t des plus larges, et des meilleurs chevaliers ui fust eu remanant deu monde! Et ceste mesaventure avint en l'an de l'incar nacion Jesu 36 l'rist mil deus cenz et set anz.

#### 6. ANONIMO.

#### Roman de Tristan.

En tel guise com ge vos cont, estoit li roys March a la fenestre et escoutoit le chant les oisiaux qui ja avoient comencié la matinee i doucement que nuls nes oïst qui bien ne s'en 4 feust resjoir. Il estoit encore bien matin et nonporquant li solaux estoit ja levez biaux, si clers si luissanz que toz li mondes en estoit ja esplarcis. La ou li roys estoit a la fenestre en tel 8 ruise com ge vos di, il regarde et voit la royne benir, qui sa harpe aportoit, et la mist ilec devant un arbre; puis se departi d'ilec et s'en reforna en sa chambre et ne demora puis gaires, 12 quant ele revint, et aporta une espee molt rithement appareillie de totes choses. Tot mainlenant que li roys voit l'espee, il connoist lors qu'ele fu de Tristain et que ce fu l'espee que 16 Tristans ama onques plus, et lors reconoist bien roys sanz faille que la röyne se velt ocirre, de cele meime espee.

Or est mestier qu'il la destort de cestui si et qu'il l'ost de cest proposement. Il ne voldro por quant qu'il a en tot cest monde, qu'ele m rist encore si tost, ainz atendra encore por veq que ele voldra faire.

Quant la röyne ot l'espee aportee ensint co ge vos di, ele la dresce a un arbroissel, pu s'en torne vers sa chambre et demore adonc u piece; et sachiez que ele avoit adonc ostees ens de li totes ses dames et totes ses damoiseles, Dynas meime et Brangien, et dist que ele se v loit dormir, quar poi avoit la nuit reposé. C qui de ceste chose ne se prennent garde, ne per sassent jamais, s'il ne lor fust enseignié pa aucun, que la royne se volxist ensint ocirre; s'estoient ensint departi, li uns ça et li autres la com cil qui bien cuidoient que la royne se vol xist reposer ensint come ele lor avoit dit; et sa chiez que ele avoit après elx refermé si bier l'uis de la chambre, qu'il ne poïssent mie ren trer, se par son commandement non. Por qua ge di que bien se fust ocise sanz faille celui jo la rovne, se ne fust li rovs March qui l'en de storna.

Quant la röyne ot une piece demoré en si chambre, si com ge vos di, ele retorne a chie de piece ou praël; mais ele estoit adonc si richement vestue et appareillie com le jor meime qu'ele avoit esté coronee et sacree. Et sachie que cele meimes robe ou ele avoit esté sacre et enointe avoit ele adonc vestue, et avoit ave tot ce sa corone d'or en sa teste, et bien avoi dit a soi meïsmes que tot ausint com ele estoi honorablement vestue a le joie roial, tot ausin voloit ele venir paree a la mort d'amors. Quar li roys voit que la röyne vient ausint paree acesmee et sanz tote compagnie, il s'esmerveil trop durement que ce puet estre. Il ert assez plu esbahiz qu'il n'estoit devant. La röyne qui m nel voit, ne garde ne s'en prent, vient a sa harp

it et baise tot premierement le poig de 60 spee, mais dou foerre ele ne la trait pas, ainz met devant li et comence desus a plorer molt drement et a regreter Tristan. Et quant ele auques mené celui duel, ele prent sa harpe 64 la comence a atemprer. Et quant ele l'a atemee, ele comença adonc a regarder tot entor , et voit le temps si bel et si cler et si dument net, et le soleil luisant, et d'autre part 68 les oissellons qui chantent par mi le gardin ir divers chanz, et aloient lor joie faisant par lienz. Et quant la röyne a grant piece escouté elui chant et cele melodie, a tant li sovient du 72 horoys ou ele ot ja tant de son deduit avec Tristan, et lors comence a plorer. Et quant ele celui plorer finé, ele ratempre autre foiz sa harpe en tel maniere com ele voloit dire son 76 chant, et comence son lay en tel maniere com vos orroiz.

> Li solex luist et clers et biaux, et j'oi le dolz chant des oisiaux qui chantent par ces arbroissiaus, entor moi font lor chanz noviaux.

80

De ces douz chanz, de ces solaz et d'amors qui me tient as laz, esmué mon lay, mon chant enlaz, de ma mort deduis et solaz.

84

Dolente mon doel recordant, vois contre ma mort concordant mon chant qui n'est pas discordant: lay en faz douz et acordant.

38

De ma mort, que voi approuchier faiz un lay qui sera mout chier; bien devra toz amanz touchier qu'amors me font a mort couchier.

92

Liee, triste, chantant, plorant vois amor com dieu aorant, tuit amant, venez ça corant; vez Yselt qui chante en morant.

96

Lay comenz de chant et de plor, ge chant mon lay et si le plor, chant et plor m'ont mis en tel tor dont jamais ne ferai retor.

Tristan, amis, quan vos sai mort, premierement maldi la mort qui de vos le monde remort, se d'autretel mors ne me mort.

Puis qu'estes mort, ge ne quier vivre, se ne vos veïsse revivre, por vos, amis, a mort me livre; ja iert de moi le mond delivre.

## 7. EUSTACHE DESCHAMPS.

Ballade.

'n une grant fourest et lee N'a gaires que je cheminoye, Ou j'ay mainte beste treuvee: Mais en un grant parc regardoye, Ours, lions et liepars veoye, Loups et renars qui vont disant Au povre bestail qui s'effroye: Sà, de l'argent; sà, de l'argent. T a brebis s'est agenoillee, → Qui a respondu comme coye: J'ai esté quatre fois plumee Cest an ci; point n'ay de monnoye. Le buef et la vache se ploye, Là se complaingnoit la jument. Mais on leur respond toute voye: Sà, de l'argent; sà, de l'argent. u fust tel paroule trouvee De bestes trop me merveilloye. La chievre dist lors: Cest annee Nous fera moult petit de joye; La moisson ou je m'attendoye Se destruit par ne scay quel gent;

Merci, pour Dieu, et va ta voye! Sà, de l'argent; sà, de l'argent. 24 La truie, qui fut desesperee, Dist: Il fault que truande soye Et mes cochons; je n'ay denree Pour faire argent. Ven de ta soye, 28 Dist li loups; car où que je soye Le bestail fault estre indigent: Jamais pitié de toi n'arove: Sà, de l'argent; sà, de l'argent. 32 uant celle raison fut finee, Dont forment esbahis estoye, Vint a moy une blanche fee Qui au droict chemin me ravoye: 36 En disant: Se Dieux me doint joye, Ces bestes vont a court souvent. S'ont ce mot retenu sans joye: Sà, de l'argent; sà, de l'argent. 40

#### 8. BRUNETTO LATINI.

#### Li Tresors.

AR dist li contes que quant li papes Innocens ot desposé l'empereour Fedrich, selonc cou que li contes à devisé cà devant, il pourchaca tant que li landegraves de Thuringhe, un haus princes d'Alemaigne, fu esleus à estre rois d'Alemaigne et empereour de Rome; mais, si comme il plot à nostre Seigneur, il morut .i. petit après. Et puis fu esleu Guillames li contes de Hollande; mais il trespassa de cest siecle ancois que il parvenist à sa dignité; mais li papes, après la mort Fedrich, s'en vint en Puille, et assembla grant ost encontre Mainfroy pour conquerre la terre qui devoit estre de sainte Eglise. Toutesvoies deffendi bien Mainfroys la terre, et li papes ne vesqui puis gaires, ains mourut à Naples en l'an de grace m.cc. et .l.iij.

16

Après sa mort fut esleus apostole Alixandres li quars, et à son temps se fist Mainfrois couronner en Puille, selonc cou que nous avons dit cà devant. Et pour cou que ses couronnemens estoit contre les drois que sainte Eglise devoit avoir ou roialme, fu il tout avant escommeniés et desposés par sentence. Et puis envoia li papes grant effort contre lui, mais il n'i gaaignierent riens. Encore au tens de cestui pape avint une divisions entre les princes d'Alemaigne; car li un eslurent à roi et à empereour monseigneur Aufons, roi d'Espaigne et de Castele; li autre eslurent le conte Richart de Cornuaille, frere au roi d'Engleterre. Et quant il plot à nostre Seigneur, li papes morut, et un Francois de la cité de Troie fu fais papes, et ot à nom Urbains li quars. Et ce fu l'an de grace .m.cc. et .lxj. Et quant cil apostoiles fu en si haute chaiere comme d'estre vicaire Jhesu Crist en terre, il se pensa que Mainfrois, par sa tyrannie, avoit occupé le regne de Puille et de Sesile, qui à sainte Eglise apartient par droit, et que il avoit mis les prelas et les eglises en servage, et que sur le patremoine Saint Pierre il avoit envoié les Sarrasins, et que l'année devant que il fust apostoles, les gens Mainfroy entrerent en Toscane et chacierent les Guelfes hors de Florence et du païs; et pensa bien en son cœr, et li preudome li tesmoignierent que Mainfrois aroit et penroit bien toute Italie, se il n'estoit qui li contredesist. Et pour cou establi il que Charles, li quens de Provence et freres au roi de France, fust roi de Sezile et de Puille, et que il traisist la terre des mains Mainfroy.

A icel temps aparut el firmament une comete qui espandoit environ ses rais luisans, et dura bien iij. mois. De cele estoile dient li sage astrenomien que quant ele apert el firmament, ele senefie remuemens de regnes ou mort de grans seigneurs. Jà soit ce que par aventure ele senefiast assés de choses es autres parties du monde, toutevoies savons nous bien que la nuit propre que ele desparut et que ele s'en ala, cele nuit propre trespassa li papes Urbains; dont ce fu très grans damages; mais il i a maintes gens qui disent que 60 ele senefia la mort Mainfroy et la victoire que Charles ot de lui.

## 9. RUSTICIANO DA PISA.

Le livre du roy Meliadus de Leonois.

En ceste partie dit li contes ainsi comme la vraye histoire le tesmoigne que monsigneur le roy Artus estoit a Kamalot a grant conpaignie de gent de roys et de barons. Et sachiez 4 tout vraiement que il v avoit a cellui point maint preudomme et proprement des compaignons de la Table ronde. Et si vous en nommeray yci aucuns. Or sachiez que il y estoit le roy Ka- 8 rados et le roy Yous d'Irlande ..... et avec y estoient monseigneur Lancelot du Lac et monseigneur Tristan de Loonois et monseigneur Gauvain li nieps au roy Artus et monseigneur Palamedes le puissant chevalier et monseigneur Lamorat de Galles. Et tenoient moult grant court et gran feste. Et sachiez qu'il estoit le jour de la penthecouste. Et quant ilz orent mengié et les tables furent ostees, atant s'apparut devant le palais un chevalier armez de toutes armes; et estoit moult grant de son corps. Et sachiez qu'il estoit si corsus, que pou s'en falloit qu'il n'estoit 20 jaians. Li chevaliers conduisoit une damoiselle moult richement asceniee. Si vous diray comment. Sachiez que la dame estoit vestue d'un riche drap doré, et en son chief avoit une 24 couronne d'or et de pierres precieuses, et estoit montee sur un riche palefroy qui estoit couvert d'un riche samit vermeil jusques aux talons des piez du cheval. Elle ne sembloit pas chose mortel, mais chose espirituel. Li chevaliers avoit en sa compagnie deux escuiers; li uns portoit son

escu et li autre son gleve.

Quant li chevaliers fu venu devant le palais en veelle maniere comme vous avez ov, il ne demoura mie gramment qu'il envoya un escuier et manda au roy Artus telz paroles comme vous oirez. Le varlet a qui son seigneur ot chargié sa besoigne, s'en ala tout droit devant le roy et lui dist: sire roy Artus, la devant vostre palais est venus un chevalier a qui je suis, et si a en son conduit une des plus nobles dames et des plus vaillans du monde. Si est venus en cestui point; et pour ce qu'il scet tout vrayement que il a ceens tuit li preudommes qui soient en vostre royaume, il mande a tous les preudommes qui y sont, qu'il 4 amene avecques lui ycelle dame pour ce qu'il veult esprouver a eulx qui veullent gaaignier, il mande a tous qui veullent gaaigner belle dame que ilz aillent jouster a lui, et cellui qui l'abatra a terre si aura gaignie la terre et la dame qui est une des plus vaillans dames du monde. Et vous fais assavoir qu'il n'a ceens tant de chevaliers qui a terre le puissent mettre, et se est ce si que monseigneur vous mande. Et atant se test que plus n'en dist.

#### 10. MARTIN DA CANAL.

## La Cronique des Veniciens.

En ceste partie dit li contes, que... su esleus dus de Venise mesire Laurens Teuples en la encarnacion de nostre signor Jesu Crist .MCCLXVIII. ans, el mois de jugnet et li jor de mesire saint Aponal. Si su en celui jor si grant leece en Venise, que boche d'ome ne le poroit conter; et si vos dirai porquoi. Sachies, signors, que li peuple Venesiens avoient bien en remem-

32

brance la nobilites et la debonairetes de mesire Jaques Teuples, que fu dus de Venise, que fu pere de mesire Laurens Teuples, li nobles dus de Venise, et les euvres que mesire Jaque Teuples fist devant que il fust dus, et les euvres que il fist quant il fu dus, et por la nobilites de lui et par ses bones euvres fu fait mesire Jaque Teuples dus de Venise... Mes anceis vos conterai coment il fu nuncies au peuple.

Lors quant li .xLJ. homes que devoient eslire dus, furent acordes et firent dus mesire Laurens Teuples, si distrent au vicaire et as consilliers. que il avoient esleu dus; et maintenant firent les , consilliers soner les cloches de monsignor saint Marc por asenbler li peuple Veneciens. Et lors quant les cloches furent oies parmi Venise, trestos li peuples Veneciens alerent en l'iglise de monsignor Saint Marc, et disoient en l'aler: Mesire Laurens Teuples est fait dus; et li petis enfans le disoient autresi. Mes lors quant li peuple Veniciens furent asenblé en l'iglise de monsignor saint Marc, et ciaus .xlj. nobles homes que eslurent monsignor Laurens dus de Venise monterent de sor li percle de l'iglise; et lors dist monsignor Jaque Basile au peuple mult sagement se que apartint a la lecion que il avoient fait selonc lor sairement; et en la fin de ces paroles dist que il avoient esleu dus de Venise mesire Laurens Teuples. Et maintenant fu pris et loes mesire Laurens et li fu straches tos les dras de dos, et conduit devant l'autier de monsignor saint Marc, et illeuc fist li sairement selonc le chapitre que denotes li fu por li chapelains de monsignor saint Marc. Et apres li dona, entre li chapelains et mesire Nicolau Michel li vicaire, le confanon de monsignor saint Marc trestot a or: et il le prist. Mes, se la fusies, signors, peusies avoir veu prese et paseprese, feste et pasefeste, joie et pasejoie. A tel prese et a tel feste et a tel joie monta monsignor li dus sor li pales. Mes anceis s'aresta il, li confanon en sa main, sor l'eschielle dou pales por oir les loenges ducals que disoient li chapelains de monsignor saint Marc que ja estoient montes de sor li pales; et disoient en tel maniere: Criste vince, Criste regne, Criste inpere. Notre signor Laurenç Teuples, Des gracie, inclit dus de Venise, Dalmace atque Groace, et dominator de la quarte partie et demi de tot l'enpire de Romanie, sauvement, honor, vie et victoire. Saint Marc, tu le aïe. Et lors monta monsignor li dus sor li pales et fu mis en sasine dou ducat...

Or voil je que vos oes la proiere que je ai faite et ferai a tosjors mes a monsignor saint Marc por les Veneciens.

64

76

O precieus saint Marc Evangelistes, quant vos, biau sire, de Aulée partistes, en la barche, car sire, vos vos meistes e propre leu en Venise pristes;

Quant a saint Piere alastes en orison, li angele Dieu vos dist en vision: ici posera ton cors et sera ta maison; li freres vos proia por grant devocion.

E vos en vos vangiles parlastes dou lion; de la potence Des en feistes sarmon. li ducat de Venise vos porte en confanon; jusque ou eive cort, en est la mencion.

De Rome en Alisandre por predication vos envoia saint Piere, et nos bien le savon, a la gent mescreant por fere remision. de li saint batisme firent refueson;

La fustes mort, biau sire, a la messe chantant; s chaene a la geule vos gita li mescreant; il vos osta d'autel; a Des en fist presant; vos arme devant lui li angele porta chantant. [von;

D'ileuc Venesiens vos osterent, sire, bien le sa- 84 en Venise vos conduistrent por grant devocion; en votre propre leu vos firent bele maison; n' i iert plus bele iglise jusque a Monlion.

100

104

Quant de Alixandre en la nef vos partistes, maintes miracles, biau sire, vos feistes; que en trois jors a Astrual venistes, et en avision au nocler vos venistes.

Que il iert endormis, et vos la guaite feistes, 92 e de votre boche, biau sire, li deistes, que la voille abatre, biau sire, vos feistes, envers Venise a la voie le mistes.

As Gres, a Sclavons et a Estrians en avision 96 venistes, biau sire; et iaus a procesion vindrent a port et firent orison.
d'ileuc en Venise venistes en vos maison.

Ensi con ce fu voir et nos bien le creon, aides les Veneciens et faites orison a notre sire Dieu, en cui nos bien creon, e a sa douce mere, que Dieu nos fait pardon;

Et manteigne Venise san nule discorde; pes, bone volenté, sans tirer male corde, soit en Venise, biau sire, por misericorde, con firent lor ancestres que cestui livre recorde,

Que maint biau servise firent a sainte Iglise, a Jerusalem, a Sur, a Quaifas, con cest livre dee a Damiate, quant la cité fu prise, [vise, aveuc li Dus de Ostoric en fu la gent de Venise.

## II. CHRISTINE DE PISAN.

Ballade.

Tant me prie trés doulcement
Cellui qui moult bien le scet faire,
Tant a plaisant contenement,
Tant a beau corps et doulz viaire,
Tant est courtois et debonaire,
Tant de grans biens oy de lui dire
Qu'a peine le puis escondire.

Il me dit si courtoisement
En grant doubtance de meffaire,
Comment il m'aime loyaument,

Et de dire ne se peut taire,
Que neant seroit du retraire;
Et puis si doulcement souspire
Qu'a peine le puis escondire.
Si suis en moult grant pensement
Que je feray de cest affaire;
Car son plaisant gouvernement,
Vueille ou non, Amours me fait plaire,
Et si ne le vueil mie attraire;
Mais mon cuer vers lui si fort tire
Qu'a peine le puis escondire.

## 12. TOMMASO DI SALUZZO.

Le livre du Chevalier errant.

CIST livre est appellé le livre du Chevalier errant; le quel livre est extrait et compilé en partie de pluseurs histoires anciennes, et parle en brief de tous les seigneurs et dames de renommee de l'ancien temps et du present. Et après parle d'Amour moralizee, et après parle de madame Fortune, et puis après parle de madame Congnoissance et de ses .vj. filles et son 8 filz. Et est ce livre en prose et en rime...

Le quel est partiz et devisiez en trois parties; dont la premiere partie traicte et devise des aventures qui lui advindrent, et comment il ala entre lui et sa dame a la court le Dieu d'amour; si traicte et devise du Dieu d'amour et de la Deesse et des choses qu'il vist entretant qu'il fust en la court. Et puis devise comment y lui advint et comment il s'en parti par une grant mesaventure qui lui advint en la compaignie le Dieu d'amour. Et lors s'en parti de la court et s'en ala par maintes terres et mains pays pour consseil et conffort trouver de son couroux. La seconde partie de ce livre traicte et devise des choses qu'il trouva en son chemin, et des aventures qui

48

ς2

56

60

lui advindrent; et comment il ala a la court d'une haute dame, la quelle estoit de grengneur renom que dame ne que seigneur qui ou monde feust... La tierce partie de ce livre traicte et devise comment entre lui et sa compaingnie se mistrent en chemin et chevauchierent pour trouver aventures et en especial pour trouver conseil de son courouz. Et devise des diverses choses qu'il trouva en ce chemin. Après raconte comment il s'en vint logier chiez une dame moult noble et de hault renom; celle fust tenue par ceulz qui la cognoissoient a moult saige dame a merveille et qui bon consseil savoit donner... On la nommoit madame Congnoissance. Après dist comment la dame le receust a bonne chiere, en especial quant elle l'ot recongneu; car de sson tenffance amoit le Chevalier errant. Puis dist 40 comment elle conseilla saigement le chevalier et l'admonesta de bien faire...

Comment le Chevalier errant et sa dame arriverent en la court le Dieu d'amour; et parle 44 le Dieu d'amour, et de l'estat de sa court.

Adonc preismes a regarder Et assez a merveillier De veoir tant de nobles gens Et de si tres haulz paremens; Car trestout le remanant Qui est par tout le firmament, Ne puest estre comparé A la plus mendre dignité Que la court du Dieu d'amours. La ou n'abite nul jaloux. Ainsi alions regardant Le fait et le contenement; Et quant nous feusmes la venuz, Bien y feusmes recongnuz Par les gens de celle court Qui nous n'amoient ja a tort...

Comment le Dieu d'amour et la Deesse retindrent le chevalier et sa dame de leur court, et de la feste qu'ilz firent; et parle de la phizonomie du Dieu d'amour...

La furent noblement honnourez Et de toutes gens festoiez, Et si va on la dame mener Ou lieu la on seult reppairer La tres noble Deesse d'amour Et ses dames trestout entour. Celles furent de grant parage Et si font la leur estage. La furent roynes, empereriz Et autres dames de grant postiz; Celles qui aiment par amours La faisoient tous leurs sejours...

Voir fu que le Dieu d'amour Qui le pays ot tout entour, Fu de l'aage de .xxx. ans Et fu de corps joliz et gent; Et avoit le visaige cler Et le poil a recerceller, Le quel estoit trestout blanc, Bien sembloient fil d'argent. Le yeulz vers, clers et fendans Pour mieulz regarder les gens; Sa couleur fu rouge cler Et plaisant a regarder; Le nez bien fait a remirer, La bouche bielle pour baisier, Un pou de barbe en son menton, La quel estoit de bonne façon. Grant fu, droit et bien tailliez Pour estre de chacun louez; Et toutes fois que il rioit Toutes gens resjouissoit; Car de certein nul a voir dire De lui ne povoit que redire. Et fu de telle auctorité, Oui le veoit estoit saoulé. En son chief un chappel portoit Et toudis jolis estoit.

| Deux eles avoit moult luisant,       | 104 |
|--------------------------------------|-----|
| Quant il voloit l'aloient portant.   |     |
| Sa robe de rouge coulouree,          |     |
| La quel fu bien illuminee            |     |
| De pieres precieuses et d'or,        | 108 |
| Qui l'aparoit tout entour,           |     |
| Celle fu toute ouvree                |     |
| D'oysiaulz chantans en leur volee,   |     |
| Qui la estoient touzjour chantant    | 112 |
| Quant au dieu venoit a talant.       |     |
| Et quant il estoit assis,            |     |
| Pour monstrer son grant postiz,      |     |
| Sur trois lyons s'aloit seant        | 116 |
| Les deux dessoubz et l'autre devant, |     |
| Sur le quel ses piez tenoit,         |     |
| Tout ainsi se repposoit.             |     |
| En sa main aloit tenant              | 120 |
| Un arc de quoy fiert tellement,      |     |
| Car il est si tres fort archier      |     |
| Que il perce plus d'un quacier.      |     |
| Et quant il est en son mengier       | 124 |
| A sa table n'ose approuchier         |     |
| Nul qui n'ayme loyaument             |     |
| Ne qui a sa dame feust faillant.     |     |
| Les tablez et l'autre parement       | 128 |
| Dedens quoy le vont servant,         |     |
| Sont de pierres precieuses           |     |
| Qui sont cheres et convoiteuses      |     |
| Et sont de fin or esmerez            | 132 |
| Out rendent tres grant clarter       |     |

## GLOSSARIO

a, à avec. abés ruse, tromperie. acesmė ornė. admonesta da admonester conseiller. aïe aide, secours. aïe, aides da aider. ahaner travailler. aleure allure. alièmes da aler aller. amant da amender corriger. ancois avant. angle, angele ange, -es. ansaing enseignement. aourer adorer. aparoit da aparer préparer. apert da aparoir apparaitre. Aponal Apollinaire. apostole pape. apragne da aprendre. apparillie garnie, ornée. arme âme. asceniee corr. acesmee? assavoir savoir. atemprer accorder. atourna da atourner arranger, babiller. Aulée Aquilée. auques un peu. autier autel. avision vision. avoec, aveuc, avoecques avec.

baudré ceinture.
biaux beau.
blois blond.
boche bouche.
bos bois.
Bougre Bulgares.
boujon grosse flèche.

bruel bois. buef beuf.

ca, ça, sa ici. cacéour cheval de chasse cans chants. carme charme, it. carpino ceens ci-dedans. chaene chaine. chaiere siège. chapete petit manteau. chi ici. chief de piece de nouveau. chiers, ciers cher. chiere mine, accueil. chiez chez. chou, cou, çou cela. ciaus ceux. cointe aimable. cois, coyse silencieux, -euse. coise da coisier calmer, apaiser. conduit compagnie. cops coups. corsus corpulent. cortine rideau. covent accord, engagement. creance croyance, credo. cris cheveux.

dales à coté de.

Damledieu le segneur
Dieu.

dans don.
defois interdiction.
dejoste près de.
demanois tout de suite.
descent je descends.
desposé déposé.
desserte abandonnée.
destroit détresse.

deu du.
deviser raconter.
Dex Dieu.
disme dime.
dont donc.
dou du.
dus doge.

eive eau. enlaz da enlacier enlacer. enointe ointe, sacrée. ensaing enseignement. ensint ensi . ensus loin. entresait sans détour. envoise da envoisier devenir gai. ercent da ercier berser. ercéour berseurs. ert, iert était. escondire excuser. esfréé effroyant. esleus élu. esmaier, décourager, mettre en émoi.

tre en émoi.
esmué de esmouvoir commencer.
esprouver éprouver.
estage séjour.
Estrians Istriens.

lais fait.
faurroit da faillir manquer.
ferrai da férir.
festoiez fétés.
feusmes da estre.
feust da estre.
feus fait.
feus fils.
flette flûte.
foerre fourreau.
foriest forét.
formoiant fourmillant.
fos fou.
frain frein.

gaaignier gagner. garçoniere de garçon. gardin jardin. gaste vaste, deserte. gaut bois, forét. gaverlos, gavrelos javelots.
geule gueule.
gleve glaive.
graigneurs, grengneur
plus grand.
gramment beaucoup.
Gres, Grieus Grees.
Groace Croalie.
guaite garde, veille.

haubier baubert.

iaus eux.
içou ce.
iercéour berseurs.
illeuc, illuec là.
iere monter en colère, fâcher.

jaiant géant. jugnet juillet.

kanke quant que. kesne chêne. keus chu.

laienz là-dedans. laissier abandonner. laz lien. lee large. leece liesse, joie. leu lieu. lez à côté de. loenges louanges.

marchis marquis.

meisme méme.

meistes, mes da mettre.

mendre moindre.

mengié mangé.

mes maison, manoir.

mes mais.

mignotement mignonne
ment.

mius mieux.

moie ma.

moroys marais.

mout beaucoup.

muse niaiserie.

muser regarder comme un sot.
naie non.

nenil non. nes ne les. nocler nocher, pilote.

o avet.
oil oui.
or, ore maintenant.
orison prière.
ostée éloignée.

ou au.

paile étoffe de soie.
paine peine.
pais, pes paix.
pales palais.
pas, le pas, vite.
paseprese presse extraordinaire.
pasmer se pamer.
pastore bergère.
percle puy, it. pergolo.

pes v. pais.
plor pleur.
plot da plaire.
poi petit.
poig poignée.
poise da peser.
porrière chemin battu (?).
postiz puissance.
pou peu.

quacier couteau de chasse (?). quidoye da quider penser, croire.

rain rameau.
raison raisonnement.
ravoye da ravoyer ramener à la voie.
recerceller boucler.
refueson répudiation.
repaire da repairier retourner.

retraire raconter. rover prier.

saige sage. sainer, segnier faire le signe de la croix. sairement serment. samit étoffe de soie. saoulé rassassié. sarmon sermon. sasine saisine, prise de possession. saut da sauver. scet da savoir. se ce. senefie da senefier signifier. Sezile Sicile. solaux, solex soleil. solax soulas, joie. sos sot. sotainement subitement. souspleier supplier. soutaine inférieure, basse. straches déchiré.

tans temps.
tapis da tapir cacher.
tes te les.
test da taire.
tiere terre.
tor tour.
tor da torner, tourner.
tose, tosete jeune fille.
toudis toujours.
toutesvoies toutefois.

•

j

vaive veuve. varlet vallet. ven da vendre. vers verts. vesqui da vivre. viaire visage. vius da vouloir. vos votre.

## FONTI DELLA RACCOLTA.

|      | stourellen, Leipzig, 1870: |          |      |          | nn. 1, 3. |        |
|------|----------------------------|----------|------|----------|-----------|--------|
| Сн.  | POTVIN, 1867:              | Perceval | li   | Gallois, | Paris,    | Mons,  |
| J. E | BRAKELMA                   | NN, Les  | blus | anciens  | chanse    | mniers |

- J. Brakelmann, Les plus anciens chansonniers français, Paris, 1870-'91: n. 4.
- G. Paris, A. Jeanroy, Extraits des chroniqueurs français, Paris, 1892: n. 5.
- K. BARTSCH, Chrestomathie de l'ancien français,Leipzig, 1875:n. 6.
- J. VAUDON, Avant Malherbe, Paris, 1882: n. 7.
- P. CHABAILLE, Li livres dou Tresor par Brunetto Latini, Paris, 1863: n. 8.
- G. GALVANI, La Cronaca dei Veneziani del Maestro M. da Canale (in Archivio storico itatiano, t. VIII), Firenze, 1845: n. 9.
- A. BARTOLI, Storia della letteratura italiana, t. III, Firenze, 1880: n. 10.
- G. Paris, E. Langlois, Chrestomatie du moyen dge, Paris, 1897: n. 11.
- COD. L.V.VI della Biblioteca Nazionale di Torino: n. 12.

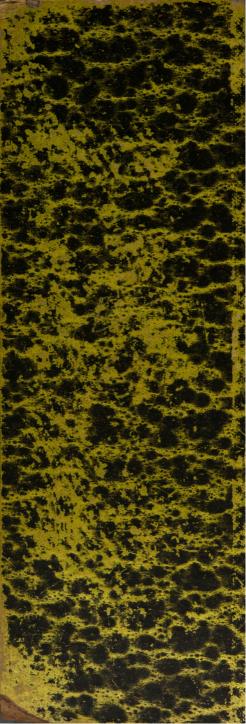